Spedizione in abbonamento postale

# GAZZETTA UFFICIALE

# DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabate, 10 gennaio 1959

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE È REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA È GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL 650-139 651-236 651 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGHAFILO DELLU STATO -LIBRERIA DELLO STATO -PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL 841-089 648-184 841-337 000-144

# SOMMARIO

# CONCORSI

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

| Concorso per esami a sessanta posti di ispettore di prima classe nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria                           | Pag. | 2  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| Concorso per esami a venti posti di ispettore di prima classe nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in medicina e chirurgia                    | D    | 9  |
| Concorso per esami a quaranta posti di ispettore di seconda classe nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in economia e commercio               | n    | 17 |
| Concorso per esami a venti posti di consigliere di terza classe nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche | n    | 25 |

# CONCORSI ED ESAMI

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a sessanta posti di ispettore di prima ciasse nel ruolo del personale della carriera direttiva del l'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria.

# IL MINISTRO

# PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 no vembre 1956, n. 1563, sull'adeguamento degli organici del personale dell'Ispettorato del lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto de gli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo a norme di esecuzione del testo unico sopia citato;

# Decreta:

#### Att. 1.

# Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E indetto un concorso per esami a sessanta posti di ispettore di prima classe nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, di cui al quadro 18 annesso al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, al quale possono partecipare i cittadini italiani di età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salve le elevazioni del limite massimo di età previste dal quinto comma del presente articolo, che siano in possesso del requisito della buona condotta e dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nel l'impiego, e siano muniti di diploma di laurea in ingegneria. Non saramo ritenuti validi altri titoli di studio. ancorche superiori od equipollenti

Ai fini dell'ammissione al concorso, sono equiparati ai cittadun gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lette ra d) dell'art 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del ter mine utile per la presentazione della domanda di ammis sione, tissato all'articolo seguente.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al comma primo è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coningati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto legge 21 agosto 1937 n 1542 art 23, convertito, con fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, artimodificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

# 2) di cinque anni:

- a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 (regio decreto-legge 2 grugno 1936, n. 1172);
- b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

- c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137,
- d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1º novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1º novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);
- e) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di diagaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 21 maggio 1946, n 615, art. 3);
- f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);
- g) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1º gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle Forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;
- h) per coloro che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni:
- i) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1917, n 885).
- l) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1),
- m) per i profughi dall'Eritica, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i protughi dalla Somalia rimpattiati (coli 1, 2 e 31);

- n) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);
- o) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);
  - 3) a trentanove anni:
- a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);
- b) per i capi di famiglie numerose (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legisla tivo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);
- 4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, san zioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);
- 5) a quarantacinque anni per i mutilati e gli inva lidi di guerra (legge 3 giugno 1959, n. 375, art. 9), non chè per le categorie ad essi assimilate e cioè:
- a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 maizo 1915, n 467, ait. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n 241, art. 2);
- b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);
- c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7).
- d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);
- c) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 giugno 1951, n. 660), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 ago sto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);
- f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);
- g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);
- h) per gli Alto-Atesini e persone residenti prima del 1º gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luseina i quali, facendo parte delle forze armate tede sche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra e attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cit tadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati di cone o nell'arrivo della domanda al alla 9<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> categoria di pensione, di cui alla tabella A annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 mag gio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalla missibilità dell'aspirante al concorso.

- voci 4 e 10 della categoria  $9^a$  e 3 a 6 della categoria  $10^a$ , nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa;
- i) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;
- 6) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);
- 7) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per fagioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1918, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeii 1), 2), 3), 6) e 7), che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

- 8) si prescinde dal limite massimo di età:
- a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione erano già dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti. La disposizione non si applica ai dipendenti non di ruolo, quale ne sia la natura del rapporto di impiego;
- b) per i candidati che siano stati sottufficiali del l'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

# Art. 2.

# Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Direzione generale degli affari generali e del personale. Servizio dell'Ispettorato del lavoro. Div. IV, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 200 secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentacione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

- a) il cognome ed il nome;
- b) il luogo e la data di nascita (i candidati che ab biano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammis sione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);
  - c) il domicilio;
- d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;
- e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equi parati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
- f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime, i minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici;
  - g) le eventuali condanne penali riportate;
- h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi mi litari;
- i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- /) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;
- m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunica zione del cambramento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa;

ni la lingua estera scelta.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovià essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'uffi cio presso il quale prestano servizio.

# Art. 3.

# Diario prove di esame e comunicazioni

Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro per il la voro e la previdenza sociale e si effettueranno presso la sede di Roma salva la tacoltà di istituire altre sedi periferiche di esame, in relazione al numero degli aspiranti

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai can didati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse, e strà pubblicato, nello siesso termine, nella Gazzetta Ufficiale.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli caudidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenetla

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal con corso, quale ne sia la causa.

# Art. 4.

# Prove di esame

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una orale secondo il programma annesso al presente decreto.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Durante le prove scrirte non è permesso ai concorrenti di comunicate tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena li nullita, su carta portante il timbio d'ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge posti i loro disposizione dalla Commissione esaminatrice o preventivamente autorizzati con deliberazione motivata dalla Commissione stessa

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

# A1t. 5.

# Esito delle proie di esame

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in crascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei lecimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata L'elenco, sottoscritto dal presilente e dal segretario della Commissione, è affisso nel nedesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

# Art. 6.

# Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono tai pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale. Servizio ispettorato del lavoro, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 2, indicato al comma precedente.

Il ratardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

# Art. 7. Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al piecedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione dell'impiego. L'Amministra zione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incendizionato nell'impiego stesso.

Nella formazione della giaduatoria dei vincitori, la Amministrazione tiene conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leogi speciali in favore di particolari categolie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e degli idonei oltre i vincitori, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

# Art. 8.

# Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare alla Direzione generale degli affari generali e del personale Servizio ispettorato del lavoio, entro il termine perentolio di trenta gioini dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) originale diploma del titolo di studio indicato all'art. 1 del bando, od una copia autentica del diploma originale, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. Non è valida la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La co pid antenticata dovrà essere prodotta in bollo da L. 200.

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potià essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età di cui toglio matricolare (per i sottufficiali e militari di

all'art. 1, produrianno i documenti prescritti, salvo purchè possano essere documentati entro il termine che essi non siano stati già presentati per ottenere i penefici di precedenza o di prelerenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non interiore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'utheiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in pollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, a cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, contentà la dichiarazione che il candidato non è incoiso in aluna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) lovianno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e lei diritti politici, anche alla data di scadenza del 'ermine utile per la presentazione della domanda di amnissione:

5) certificato generale del casellario giudiziale in pollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura lella Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dello invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato la un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitatio del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente la difetti o impertezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche importe-≠ione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produire un certificato rilasciato dal'o ufficiale sanitatio del Comune di residenza del canlidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregindizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati un ippresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di convedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovveto conia o estratto del truppa), in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono di cui all'art. 27 della tabella B allegata al decreto tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

- B) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare;
- 1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente;
- 2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;
- C) per i candidati che siano stati dichiarati ri formati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:
- 1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certiheato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;
- 2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima, certificato di esito di leva in bollo! da L. 100, rdasciato dal commissario di leva e vistato ual comandante del porto;
- D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempie nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

- 1) copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 200, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato di pende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto d'inquadramento. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere dell'Ispettorato rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto legge del lavoro;
- 2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma; 3) certificato medico, come al n. 6) del primo

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di Ieva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, il certificato medico ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al caudidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 7.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre Amministrazioni dello Stato, od Enti di qualsiasi natura.

# Art. 9.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nelle nomine ed elevasione dei limiti massimi di cià.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei comugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

- a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 589 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100;
- b) gli ex legionari humani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati m carta bollata da L. 100 dall'ufficio stralcio dell'ex milizia humana:
- c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;
- d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche. i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti. i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati. dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo della guerra di liberazione delle formazioni non rego-

lari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa ın bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1º gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202800/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolate n 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

- e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1916, n. 27;
- f) i mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arma verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli ınvalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;
- g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69 ter rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centiale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;
- h) gli ortani dei caduti per la guerra 1915-18 o per 1 fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940 43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei ter ritori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207. o per a fatti di Trieste del 4. 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli ortani dei perseguitati politici antitascisti e razziali, di cui rvo brevetto e del documento di concessione;

- ill'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, 1. 96, gli ortani dei caduti civili per fatti di guerra, gli oriani dei caduti alto atesini che appartennero alle orze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1908, n. 467, nonchè i figli dei caduti dichiarati irreperibili n seguito ad eventi di guerra dovianno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilascrato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli ortani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli ortani per orvizio produttanno un certificato tilasciato at sensi e per gli effetti dell'ait. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;
- i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla prece dente lettera f) dovianno documentare la loro qualines. presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;
- 1) i figli dei mutilati ed invalidi per serviz» dovranno documentare la loro qualifica presentando un "ertificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;
- m) le madri, le vedove non limaritate e le sorelle (vedove o nubili), dei caduti indicati nella precedente lettera h) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;
- n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1º giugno 1948 (Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;
- o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovianità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovianno presentare una ittestazione del prefetto della Piovincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100, in conformità il modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presi lente della Repubblica 4 luglio 1956, n 1117;

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del Jecreto legislativo 26 luglio 1948. n 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e lalla Somalia potranno anche presentare un certificato i suo tempo cilasciato dal soppiesso Ministero dell'Africa italiana;

p) i decorati di medaglia al valore militare o di roce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado nilitare per merito di guerra e gli insigniti di ogni iltra attestazione speciale di merito di guerra ranno produrre l'originale o copia autentica del rela-

- contrario al regime fascista sanzioni penali presente ranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;
- r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;
- s) i coningati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;
- t) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera s), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;
- u) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori devranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente art. 6. Detto documento non dev'essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 8;
- v) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art, 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;
- w) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;
- x) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, su carta bollata da L. 100, rilasciato dalla Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non dev'essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 8;
- y) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legisla- equiparata.

q) coloro che abbiano riportato per comportamento tivi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare.

# Art. 10.

# Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati in prova ispettori di prima classe nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'Ispettorato del lavoro.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio dell'Ispettorato del lavoro al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori l'Amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

# Art. 11. Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

# Art. 12.

# Commissione d'esame

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

- a) di un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente;
- b) di due docenti universitari delle materie comprese tra quelle su cui vertono le prove d'esame;
- c) di due impiegati dei rueli della carriera direttiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un impiegato dei ruoli delle carriere direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe o Alla Commissione saranno aggiunti uno o più pro fessori insegnanti le lingue estere di cui al programma di esame.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 ottobre 1958

Il Ministro: VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addi 25 novembre 1958 Registro n 5 Lavoro e previdenza soc, foglio n 239. — BARONF

ALLEGATO 1

#### PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso a sessanta posti di ispettore di prima classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lovoro, riservato a lameati in ingegneria.

#### 1 PROVI SCRITTE

- a) legislazione sociale;
- b) fisica tecnica

1) produzio e del calore apparecchi per la combustione, caldate, camini isotamenti termici, economizzatori surriscal datori apparecchi di controllo, di sicurezza, di alimentazione depuratori,

2) carribustibili solidi, limuidi e gassosi, utilizzazione in dustriale del calore, impianti di riscaldamento, di ventilazione, di condizionamento deil arra,

3) produzione del lieddo, macchine frigorifere, impiant frigoriferi.

4) macchine termiche e idiauliche macchine a vapore alternative, turbine a vapore, condensatori, motori a combu stione interna cien e diagrammi, turbine idrauliche, pompe a strutuffo, pompe centiriughe, ventilatori, compressori, serbator a pressione,

5) elettrotechica principi generali, cenni sulle macchina elettriche statiche generatori, motori e conventiori, impianti di produzione, di trasmissione, di distribuzione e di utilizza zione di energia elettrica, equipaggiamento delle centiali elettriche e delle cabine di trastormazione,

6) tecnica dell'illum nazione generalità, vari tipi di lam pide e dati relativi, sistemi di illuminazione, illuminazione artificiale di interni e di esterni,

c) tecnologie speciali.

1) mecaniche marchine utensili, trattamenti termici fonderia prove sui materiali metallici, tolleranze e accoppia menti, lavorazione a fieddo e a caldo,

2) metallurgache principi di metallurgia, laminazione a caldo.

3) tessili (lana, cotone, seta), produzione, filatura, tessi tura, prove ineccamiche,

4) tecnologia del legno e macchine per la lavorazione del legname,

5) edilizia elementi di costruzioni, impianti ed organizzazione del cantiere, pieve sui materiali edili.

# 2 PROVIORATE

la prova orale, oltre che sulle materne oggetto delle prove scritte, vertera sulla statistica metodologica e sulla lingua francese, o inglese, o tedesca, a scelta del candidato

Il candidato dovrà moltre dimostrare di possedere cognizioni elementari di ordinamento amministrativo, di diritto pe nule (la legge penale, codice e leggi complementari, la legge penale nel tempo e nello spazio, il reato in generale, delitti e contravvenzioni, dolo e colpa, le pene, nozione di pena pene principali ed accessorie, i delitti contro la pubblica amministrazione) e di procedura penale (nozione del processo penale, azione penale, esercizio dell'azione, querela; polizia giudiziaria; sentenze e ordinanze).

N.B. — L'Amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sui piogrammi, nè consigliale i testi da usare per la pieparazione.

Il Ministro. Vigorelli

ALLEGATO 2

Schema della domanda di ammissione da inviaisi su carta da bollo da L. 200 al

Ministero del lavoro e della previdenza sociale -Direzione generale degli affani generali e del peisonale - Servizio centrale Ispettorato del lavoro - Divisione IV — Via Flavia n. 6 - ROMA

Fa presente (solo per coloro che avendo superato il 32º anno di eta alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla clevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del innite di eta in quanto . . . . . . . . . . . . . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento dei suddetto limite)

penali riportate)
Con riguardo agli obblighi militari, dichiara

. . . (secondo 1 casi di aver prestato servizio mil.tare di leva, di essere attualmente in servizio militare presso

. . , di non avei prestato servicio militare perchè ion ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perche, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di inivio in qualita di . . . . . . . . . . , ovvero perchè iformato o rivedibile)

Per la prova orale di lingua straniera, sceglie la lingua . . . (francese o inglese o tedesca)

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione a ufficio periferico dell'Ispettorato del lavoro e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notato o dal segretario comunale del luogo d' residenza dell'aspirante. Non e valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notato che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti dello Stato, e sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(6577)

Concorso per esami a venti posti di ispettore di prima classe nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ispetorato del lavoro, riservato a laureati in medicina e chirurgia.

# IL MINISTRO

# PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periterica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1956, n. 1563, sull'adequamento degli or gam del personale dell'Ispettorato del lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, relativo a norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

#### Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso per esami a venti posti di ispettore di prima classe nel ruoto del personate deria carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, di cui ar quadro 18 annesso al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. al quale possono partecipare i cittadini italiani di età non interiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salve le elevazioni del limite massi.no d'età previste da quinto comma del presente articolo, che siano in pos sesso del requisito della buona condotta e dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nel l'impiego, e siano muniti di diploma di laurea in mediema e chirurgia. Non saranno ritenuti validi altri titoli di studio, ancorchè superiori od equipollenti.

Ai fini dell'ammissione al concorso, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovveio siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera di dell'ert. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avei conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del ter mine utile per la presentazione della domanda di am missione, fissato dall'articolo seguente.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al commu pruno, è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto legge 21 agosto 1937, n. 1542, art 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle opera zioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 otto bie 1935 al 5 maggio 1936 (regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172);

b) per coloro che abbiano partecipato nei repaiti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimiliti, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto legge 8 luglio 1911 n 868, decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n 93)

I suddetti benefici non competono a coloro che ab biano riportato condanne penali durante il servizio mi- [luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

litare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro de si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nenuco, posteriormente all'8 settembre 1943 decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, nunero 467, art. 4; decreto legislativo 4 maizo 1948, n. 137, art. 7);

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrella rento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1º novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1º novembre 1917, n. 1815, artiolo 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

c) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione ) distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 615, art. 3);

· f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per gli alto atesini e le persone residenti prina del 1º gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola " Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando ibbiano conservato o riacquistato la cittadinanza itaiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, unche isolate, di terrorismo o di sevizie;

h) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni:

i) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settemore 1947, n. 885),

1) per i profughi dall'Africa italiana (decreto 'egislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

m) per i profughi dall'Eritica, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dai territori esteri e dan territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

# 3) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare e per i promossi per merito li guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17. regio decreto-legge 25 (ebbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglie numerose (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo

- 4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);
- 5) a quarantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9), nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:
- a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 maizo 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);
- b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);
- c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, numero 1180, articoli 6 e 7);
- d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);
- e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 giugno 1951, n. 660), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);
- f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatisi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);
- g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);
- h) per gli alto atesini e persone residenti prima del 1º gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle Forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9° e 10° categoria di pensione, di cui alla tabella A annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9° e 3 a 6 della categoria 10°, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa;

- i) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;
- 6) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1914 (regio decreto legge Repubblica);

20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

7) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo piovvisorio dello Stato 7 maggio 1918, n. 1172, art. 17, natificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 6) e 7), che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2). Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2;

8) si prescinde dal limite massimo di età:

- a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione erano già dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti. La disposizione non si applica ai dipendenti non di ruolo, quale che sia la natura del rapporto di impiego;
- b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

# Art. 2. Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio dell'Ispettorato del lavoro - Divisione IV, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 200, secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

- b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);
  - c) il domicilio;
- d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;
- e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste electorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni 21 dichia razione se siano o meno incoisi in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici;

g) le eventuali condanne penali riportate;

- h) la lero posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- i) i servizi prestati come impiegati presso pubbli che Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti i apporti di pubblico impiego;

l) al proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovianno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la duiata del con corso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tarciva comunica zione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disgnidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa,

n) la lingua estera scelta.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretatio comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la nima del notato quanto quella del segretatio comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazioni di firma previste dalla legge 3 dicembre 1949 n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficience, in luogo della predetta autenticazione, il visto di sapo del l'ufficio presso il quale prestano servizio.

# Art. 3.

# Diario prove di esame e comunicazioni

Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e si effettueranno presso la sede di Roma, salva la facoltà di istituire altre sedi periferiche di esame, in relazione al numero degli aspiranti.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai can didati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse, e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella Gazzetta Ufficiale.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni pri ma di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'assenza dagli esami comporta l'escluzione dal con corso, quale ne sia la causa.

# Art. 4. Prove di esame

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una orale secondo il programma annesso al piesente de creto.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto i candidati debbono pre sentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Durante le prove scritte non è permesso ai concolrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto dine dei punti ottenuti ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con cui al precedente art. 5.

gli incaricati della vigilanza o con i membri della Comnissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la arma di un membro della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza.

I candidati non possono portare carta da scrivere, ippundi manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge posti a loro disposizione dalla Commissione esammanice o preventivamente autorizzati con deliberazione motivata dalla Commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

# Art. 5.

# Esito delle prove di esame

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle proe scritte e non meno di sei decimi in ciascana di esse.

La votazione ripartata in ciascuna delle prove scritte e comun cata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

La prova orale non si intende superata se il candicato non ottenga in essa la votazione di almeno sei tecimi.

Al termine di ogni seduta dedicuta alla prova orale, a Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candilati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciacuno riportata. L'elenco, sottoscritto dul presidente e lal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrizione.

La volazione complessiva e stabilità calla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il loto riportato nella prova orale.

# Art. 6.

# Dicharazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale debcono tar pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio Ispettorato del laoro, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i doumenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 2, purchè possano essere documentati entro il termine inlicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei docunenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, unche se non imputabile al candidato, importa la inapnticabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti ill'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preterenza nella nomina.

# Art. 7. Graduatoria

La graduatoria di merito saià formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto der Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idon-i oltre i vincitori, saià approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento de requisiti per l'assunzione dell'impiego. L'Amministrazione acceita d'uthero il requisito della buona conqotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporie a visita medica di controllo i vincitori del concorso per l'accertamento della idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego stesso.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori, la Amministrazione tiene conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve d' posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitari del concerso, e degli idonei oltre i vincitori, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza scciale.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

# Art. S.

# Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovianno presentare alla Direzione generale degli affar. generali e del personale - Servizio Ispettorato del la vero entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti do cu nenti:

1) originale diploma del titolo di studio indicato a'l'a.t. 1 del bando, od una copia autentica del diploma originale, ovvero il documento rilasciato dalla compe tente autorità scotastica in sestituzione del diploma stesso. Non è valida la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La ce pia autenticata dovrà essere piodotta in bollo da L. 200;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 100 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di

Qualora per i canaidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registii di stato civile di un Comune italiano, potià essere prodotto un certificato dell'autorità consolare

I candidati che abbiano titolo per avvalersi der be nefici sull'elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i bene fici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente ait. 6;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da cuella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'uffici de di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L 100 dal sindaco del Comune di origine o di resi denza Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la di-[sciato dalla capitaneria di porto competente;

chiarazione che il candidato non è incorso in alcuna relie cause che, a termini delle disposizioni vigenui, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti nu neri 3) e 4) doranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e Lei diritti politici, anche alla data di scadenza del ternine utile per la presentazione della domanda di ammissione:

5) certificato generale del casellario giudiziale in pollo da L. 200 ritasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato la un medico militare o dal medico provinciale o dal-'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che I candidato è di sana e robusta costituzione ed escrite la difetti o imperfezioni che possano impedire il serizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che omunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da quatc'in inperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa meno ni l'attatuline del candidato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per atti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovianno produire un certificato rilasciato dal l'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente, lell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'ait. 3 lella legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa , per la natura e il giado della sua invalidità o muti-'azione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza de-Ili impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre nesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produttanno, ai fini della certificazione della loro posizione nei 113 121 di legli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del 'oglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati rifor nati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produire uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per jualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del focho matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L 100, 1112.

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

- 1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sinduco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;
- 2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;
- D) per i candidati che non siano stati ancora sot toposti a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rila sciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sem pre nel termine di cui sopri, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentizione degli altri:

- 1) copia dello stato matricolare su cuita bollata da L. 200, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di licevimento dell'invito di cui al presente ai molo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nel l'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dill'ulficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterià l'indicazione del decreto d'inqua diamento. La copia dello stato matricolare non è ri chiesta per i dipendenti delle carriere dell'Ispettorato del lavoro;
  - 2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma,
- 3) certificato medico, come al n. 6) del pumo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo di guardie di pub blica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, il certificato medico ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichi trati indigenti dalla competente au torità, possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella B allegata al decreto del l'residente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza compro vante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bolto.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla gra duatoria di cui al precedente art. 7.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre Amministrazioni dello Stato, od Enti di qualsiasi natura

# A1t. 9.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nelle nomine ed elevazione dei limiti massimi di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei prorughi, dei perseguitati politici e razziali, dei consugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produire, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915 18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolate n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex legionari humani dovranno produrre il toglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 100 dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

- d) gli ex combattenti della guerra 1910-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 matzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge liberazione delle formazioni non regolari di cui al deereto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1º gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om, del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;
- c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi del-

l'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 feb braio 1946, n. 27;

f) i mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 ov vero dei tatti d'arma venificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e Icsioni riportate in occa sione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i tatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i matilati e gli invarion civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzata di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovianno pio duire il decreto di concessione della relativa pensione ovverro un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministerc del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guer ra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata da' la competente rappresentanza provinciale dell'Opera naziona e invalidi di guerra e vidimata dalla sede cen trale dell'Opera stessa in cui siano indicati i document in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di in valido,

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno plesentare il decreto di concessione della pensione chi in dichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69 terrilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione cen trale al servizio della quale l'aspirante ha contratto la invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948.

h) gli oriani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940 43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in oc casione di azioni di terrorismo politico nei territori del le ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di con fine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, o per 1 fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente republica sceiale italiana, gli oriani dei per seguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art 2 terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli oriani der caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei ca duti alto atesini, che appartennero illa forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1959 n 467 nonche I figli dei caduti dichiarati urreperabili un segunto ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L 100 rilasciato dal competente Co mitato provinciale dell'Opera nazionale per la prote zione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto Gli orfani per servizio piodurranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953. n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla prece dente lettera f) dovranno documentare la loro qualifica bollata da presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 residenza;

del sindaco del Comune di residenza attestante la cacegoria di pensione di cui triuisce il podre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio do vranno documentare la loro qualifica presentando un ertificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal senduco del Comune di residenza attestante che il pagre o la madre fruiscono di pensione;

m) le madri, le vedove non l'imaritate e le sorelle vedove o nubili), dei caduti indicati nella precedente ettera h) nonché le madri; le mogli e le sorelle vedove, nabili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito id eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su arta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Conune di residenza;

n) i protughi dai territori di confine che si trovano relle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1917.

1. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'aricolo 6 del decreto del Presidente del Cons quo dei Ministri in data 1º giugno 1948 (Gazzetta Ufficiale 1. 142 del 21 giugno 1948) rilusciata in carta politata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, lal Prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiona, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovianità dello stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una ittestazione del prefetto della Provincia in cui hanno a residenza, in carta bollata da L. 100, in conformità il modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presilente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Cape provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del lecreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I protughi dalla Libia, dall'Eritica, dall'Etionia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato i suo tempo rilasciato dal sopresso Ministero dell'Arria italiana;

p) i decorati di medaglia al valore militare o di roce di guerra, i teriti di guerra e i promossi di arado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno prolurre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso mo tivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qua'i fiche mediante attestazione rilasciata su carta da bello da L 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i conjugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune ai residenza;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera s), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche 1 figli caduti in guerra;

u) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei moli aggiunti o già inquadrati nei moli speciali transitori dovianno produire copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente art. 6. Detto documento non dev'essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 8;

i) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integra zione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1937, n. 3, dovianno pro durre un certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

u) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incurcati, sia in attività che cessati dal servizio pei motivi di carattere non disciplinate, dovianno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il pe riodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordi nari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assi stenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della ces-

a) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovianno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente articolo 6, su carta bollata da L. 100, rilasciato dalla Amministrazione dalla quale dipendono da cui risul tino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonché gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche ri portate nell'ultimo triennio. Detto documento non deve essere appresentato per gli effetti del precedente art. 8;

y) i sottutficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Acronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovianno produrie apposita attestazione su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare.

# Art. 10.

# Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati in prova ispettori di prima classe nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'Ispettorato del lavoro.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio dell'Ispettorato del lavoro al quale sono stati assegnati, decadono dalla

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori la Amministrazione ha tacoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

# Art. 11. Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giu dizio tavorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verià disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indi cata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova e computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

# Att. 12.

# Commissione d'esame

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

- a) di un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non interiore a con sigliere di Stato o corrispondente;
- b) di due docenti universitari delle materie comprese tra quelle su cui vertono le prove di esame;
- c) di due impiegati dei ruoli della carriera direttiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o eguiparata.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un impiegato dei ruoli delle carriere direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe o equiparata.

Alla Commissione saranno aggiunti uno o più professori in segnanti le lingue estere di cui al programma di esame.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 ottobre 1958

Il Ministro: VIGORELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi 25 novembre 1958 Registro n. 5 Lavoro e previdenza soc., foglio n. 240. — BARONE

ALLEGATO 1

# PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso a venti posti di ispettore di prima classe nel nuolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato ai laureati in medicina e chirurgia.

# 1. PROVE SCRITTE

- a) patologia del lavoro;
- b) igiene generale;
- c) legislazione sulla tutela igienico-sanitaria del lavoro e sulla previdenza sociale.

#### 2 PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, vertera sull'igiene del lavoro, sull'infortunistica nonche sulla lingua francese o inglese o tedesca, a scelta del candidato.

Il candidato dovrà moltre dimostrare di possedere cogni zioni elementari di ordinamento amininistrativo e di diritto e procedura penale (la legge penale, codice e leggi comple mentari, la legge penale nel tempo e nello spazio, il reato in generale, delitti e contravvenzioni, dolo e colpa, le pene, no zioni di pena, pene principali ed accessorie, i delitti contro la pubblica Amministrazione, nozione del processo penale, azione penale, esercizio dell'azione, querela, polizia giudizia ria, sentenze e ordinanze).

NB — L'Amministrazione non puo fornire ulteriori indicazioni sui programmi, ne consigliare i testi da usare per la pi eparazione.

Il Ministro · Vigorelli

ALLEGATO 2

Schema della domanda di ammissione da inviarsi su carta da bollo da L. 200 al

> Ministero del lavoro e della previdenza sociale -Driezione generale degli affair generali e del personale - Servizio centrale Ispettorato del lavoro - Divisione IV — Via Flavia n. 6 - Roms

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello). . . nato a . . (prov. di . . . il giorno. domiciliato in

(prov da ) via . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concoiso per esami a venti posti di ispettore di prima classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in medicina e chiruigia

Fa presente (solo per coloro che avendo superato il 32º anno di eta alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di avei diritto all'aumento del limite di età in quanto

(indicare con esattezza il titolo che da diritto all'aumento del suddetto limite)

Il sottoscritto dichiaia di aver conseguito il diploma di laurea in medicina e chiruigia in data. presso . di essere cittadino italiano, di l Universita di . essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione, i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigent. impediscono il possesso dei dilitti politici) e di non avei ripor tato condanne penali (indicare in caso contratio le condanne

penali riportate). Con riguardo agli obblighi militari, dichiara.

. (secondo 1 casi di avei piestato servizio militare di leva, di essere attualmente in servizio militare presso. ; di non aver prestato servizio militare percha non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perche, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo, o di rinvio in qualita di . . . . . . . . , ovvero perchè

riformato o rivedibile).

Il sottosentto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . . ın qualità dı. dal . . . al . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Per la prova orale di lingua straniera, sceglie la lin-. (francese o inglese o tedesca).

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina qualsiasi destinazione a ufficio periferico dell'Ispettorato del lavoro e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . .

Firma (1) . . . . .

sono soggette alle noime sulla legalizzazione delle firme proviste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700 Per 1 dipendenti dello Stato, e sufficiente, in lucgo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio piesso il quale prestano servizio.

Concorso per esami a quaranta posti di ispettore di seconda classe nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in economia e commercio.

# IL MINISTRO

# PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1956, n. 1563, sull'adeguamento degli organici del personale dell'Ispettorato del lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo a norme di esecuzione del

testo unico sopra citato;

### Decreta:

# Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso per esami a quaranta posti di ispettore di seconda classe nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, di cui al quadro 18 annesso al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al quale possono partecipare i cittadini italiani di età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salve le elevazioni del limite massimo d'età previste dal quinto comma del presente articolo, che siano in possesso del requisito della buona condotta e dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, e siano muniti di diploma di laurea in economia e commercio. Non saranno ritenuti validi altri titoli di studio, ancorchè superiori od equipollenti.

Ai fini dell'ammissione al concorso, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Re-

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera d) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, fissato all'articolo seguente.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al comma primo, è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di la firma del notato che quella del segretario comunale non un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-

<sup>(1)</sup> La firma dovrà essere autenticata da un notato o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia

legge 21 agosto 1937, n. 1542, art 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per colore che abbiano partecipatò nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle opera zioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 (regio decreto-legge 2 giugno 1936, n 1172);

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assımılati, alle operazıonı della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-leg ge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952 n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che ab biano riportato condanne penali durante il servizio mi litare, anche se sia successivamente intervenata amni stia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art 11 del de creto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art 2 della legge 23 febbraio 1952, n 93,

- c) per i partigiani combattenti ed i cittadini de portati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, nu mero 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948 nu mero 137, a11. 7);
- d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogote nenziale 12 aprile 1916, n. 320. art 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1917, n 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n 1815 arti colo 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 feb braio 1918, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);
- e) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazio ne o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);
- f) per coloro che abbiano partecipato alla guer ra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n 241);
- g) per gli alto atesini e le persone residenti pri ma del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Santa Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza ita liana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie:
- h) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti di sposizioni;
- i) per i profughi dai territori di confine (decrete legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);
- l) per i profughi dall'Africa italiana (decreto le gislativo 26 febbraio 1948, n 104, art 1);
- dalla Libia, nonche i profughi dalla Somalia rimpa triati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, gio 1917, n. 876 ad eccezione di quelli contemplati dallo articoli 1, 2 e 31);

- n) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);
- o) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);
  - 3) a trentanove anni:
- a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n 48, art 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);
- b) per i capi di famiglie numerose (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945 n. 267, art. 4);
- 4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);
- 5) a quarantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9), nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè.
- a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liherazione (decreto legislativo 4 marzo 1945, n. 467, art 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);
- b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);
- c) per i mutilati ed invalidi per i tatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, numero 1180, articcli 6 e 7);
- d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n. 539, e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art 18);
- c) per i matilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo poritico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 giugno 1951 n 660) limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) · fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);
- f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni ingole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n 207, irticoli 5 e 6);
- g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n 654, art. 5);
- h) per gli Alto Atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina l'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecinato ad azioni anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati m) per 1 profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e alla 9° e 10° categoria di pensione di cui alla tabella A annessa al decreto legislativo luogo enenziale 20 magvoci da 4 a 10 della categoria 9º e 3 a 6 della categoria 10°, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923 n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6, 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa;

i) per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali sono stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

6) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite mas simo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1941 (regio decreto legge 20 gennaio 1944. n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178)

7) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servi zio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appar tenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straor dinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale li mite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istru zione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172 art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 6) e 7), che prece dono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

8) si prescinde dal limite massimo di età.

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione erano già dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti. La disposizione non si applica ai dipendenti non di 1 uolo quale che sia la natura del rapporto di impiego;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che sia no cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 art. 4. e decreto legisla tivo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

# Art. 2.

# Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale · Direzione generale degli affari generali e del personale · Servizio dell'Ispettorato del lavoro - Divisione IV, entro il termine perentorio di giorni 30 dal- didati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse, la data di pubblicazione del presente decreto nella e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella Gazzetta Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. la sola Ufficiale.

domanda di ammissione. redatta su carta da bollo da L. 200, secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono

dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

- b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite);
  - c) il domicilio;
- d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;
- e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
- f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici;
  - g) le eventuali condanne penali riportate;
  - h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi mi-
- i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- 1) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;
- m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa;
  - n) la lingua estera scelta

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma previste dalla legge 3 dicembre 1942 n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

# Art. 3.

# Diario prove di esame e comunicazioni

Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e si effettueranno presso la sede di Roma, salva la facoltà di istituire altre sedi periferiche di esame, in relazione al numero degli aspi-

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai can-

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni pri ma di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal con corso, quale ne sia la causa.

# Art. 4. Prove di esame

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una orale secondo il programma annesso al presente de creto.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore di tempo che cominciano a decor rere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute

Durante le prove scritte non è permesso ai concor renti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della Com missione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'utficio e la firma di un membro della Commissione esiminatrice Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. o del Comitato di vigilanza

I candidati non possono portare carta da scrivere. appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge posti a loro disposizione dalla Commissione esaminatrice o preventivamente autorizzati con deliberazione motivata zione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta dalla Commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema è escluso dal concorso.

# Art 5. Esito delle piove di esame

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbia no riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte o non meno di sei decimi in ciascuna di esse

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale. la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata L'elenco, sottoscritto dal presiden te e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

# Art. 6

# Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale deb bono tar pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale Servizio ispettorato del la voro, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i do lorigine.

cumenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso fissato al precedente art. 2, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

# Art. 7. Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione dell'impiego L'Amministrae le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiege, e si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego stesso

Nella formazione della graduatoria dei vincitori, la Amministrazione tiene conto sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e degli idonei oltre i vincitori sarà pubblicata nel Bollettino utficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inscrito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

# Art. 8. Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare alla Direzione generale degli affari generali e del personale Servizio Ispettorato del lavoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i sequenti documenti:

1) originale diploma del titolo di studio indicato all'art 1 del bando, od una copia autentica del diploma originale, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. Non è valida la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autenticata dovrà essere prodotta in bollo da lire 200;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L 100, ritasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avtenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei regi stri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età di cui allo art. 1, produrranno i documenti prescritti salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevi mento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certi ficato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è in corso in alcuna delle cause che, a termini delle dispo sizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti po litici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) do vianno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 100 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dal l'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il ser vizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque incluiscano sul pieno rendimento nel ser vizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche im perfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per ser vizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dal l'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candi dato, il quale deve contenere ai sensi rispettivamente, dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1950, n 375 e del l'art. 3 della legge 24 febbraio 1953 n 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'in valido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichia razione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invali dità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicu rezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al pre sente articolo,

7) 1 candidati di sesso maschile produrranno, ai degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in documento militare di cui al n. 7) del primo comma.

appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del toglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva. ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o

non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente,

C) per i candidati che siano stati dichiarati ri tormati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

- 1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (can didati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo da L 100 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre il visto di conferma del commissario di leva;
- 2) se il giudizio è stato adottato presso una apitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo da L 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto
- D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L 100 rila sciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima

I candidati già in servizio nell'Amministrazione del lo Stato quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili dovranno produr re, sempre nel termine di cui sopra 1 seguenti docu menti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

- 1) copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 200, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nel l'ultimo quinquennio, o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del per sonale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto d'inqua dramento La copia dello stato matricolare non è ri chiesta per i dipendenti delle carriere dell'Ispettorato del lavoro;
  - 2) titolo di studio, come al n 1) del primo comma;
- 3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubbli ca sicurezza, sono esonerati dal presentare il certifi fini della certificazione della loro posizione nei riguardi cato di cittadinanza italiana, il certificato medico ed il In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 100 rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza com provante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i decumenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al can didato, importa la esclusione del candidato stesso dal la graduatoria di cui al precedente art 7.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati. a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre Amministrazioni dello Stato, od Enti di qualsiasi natura.

# Art. 9.

Titoli che danno diritto a parlicolari benefici: precedenza o preferenza nelle nomine ed elevazione dei limiti massimi di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assımılati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei conquenti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi c dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

- a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100;
- b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 100 dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana;
- c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto legge 2 giu gno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa L. 100;
- d) gli ex combattenti della guerra 1940 43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, o collettive aventi fini politici nelle Provincie di coni prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e fine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto

militarizzati addetti alla bonifica di campi minati dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al I candidati dichiarati indigenti dalla competente decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364 dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

- e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;
- f) i mutilati ed invalidi della guerra 1915 18 ovvero dei fatti d'arma verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940 1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli mvalidi alto atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod 69 rilasciato dal Ministero del tesoro · Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;
- g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69 ter. rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;
- h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915 18 o per orientale o in dipendenza della guerra 1940 43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole

State di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei caduti dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato da! competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli oriani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani per servizio produr ranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera f) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindacò del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili), dei caduti indicati nella precedente lettera h) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra. dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza:

n) i profugai dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947. n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma

o) i profughi dalla Libia. dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia. quelli dai territori sui quali. in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L 100, in conformità al modello previsto dallo art 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947. n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948 n 104.

I profughi dalla Libia dall'Eritrea dall'Etiopia, e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana:

militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione:

- q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;
- r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;
- 8) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;
- t) i capi di famiglia numerosa dovranno far risulrare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera s), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;
- u) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comu nicazione di cui al comma primo del precedente art. 6. Detto documento non dev'essere ripresentato per gli effetti del precedente art 8;
- v) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integra zione previsti dall'art 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, dovranno pro durre un certificato in carta da bollo da L. 100 rila sciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata:
- w) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per mo tivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volon tar ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno pre sentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione:
- x) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art 6, su carta bollata da L 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio la durata e la natura del servizio prestato, nonché gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riporρ) i decorati di medaglia al valor militare o di tate nell'ultimo triennio. Detto documento non dev'escroce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado sere ripresentato per gli effetti del precedente art. 8;

y) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti leglislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da lire 100 dell'autorità militare.

# Art. 10

# Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati in prova ispettori di seconda classe nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'Ispettorato del lavoro.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo, en tro il termine stabilito, presso l'ufficio dell'Ispettorato del lavoro al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori la Amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

# Art. 11. Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, proro gabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amininistiazione. Nei liguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti

# Art. 12.

# Commissione d'esame

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) di un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente;

b) di due docenti universitari delle materie comprese tra quelle su cui vertono le prove d'esame;

ci di due impiegati dei ruoli della carriera direttiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non interiore a direttore di divisione o equiparata.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un impregato dei ruoli delle carriere direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe o equi- di leva, di essere attualmente in servizio militare presso. parata.

Alla Commissione saranno aggiunti uno o più professori insegnanti le lingue estere di cui al programma di esame.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addi 14 ottobre 1958

Il Ministro: VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addi 25 novembre 1958 Registio n. 5 Lavoro e previdenza soc, foglio n 236 - Barone

ALLEG VIO 1

# PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso a quaranta posti di ispettore di seconda classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del tavoro, riservato ai laureati in economia e commercio.

#### 1 PROVE SCRITTE

- a) diritto del lavoro.
- b) legislazione sociale,
- () ragioneria e computisteria

2 PROVI ORALE

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, vertera sull'economia politica, sul diritto commerciale, sul diritto amministrativo, sulla merceologia, sulla statistica metodologica, su clementi di diritto penale (la legge penale codice e leggi complementari. la legge penale nel tempo e nello spazio, il reato in generale, delitti e contravvenzioni; doto e cotpa le pene, nozione di pena, pene principali ed accessorie, i delitii contro la pubblica Amministrazione), su elementi di procedura penale (nozione del processo penale; azione penale, esercizio dell'azione, querela, polizia ziaria, sentenze e ordinanze), su elementi di contabilità di Stato, nonche sulla lingua francese o inglese o tedesca a scelta del candidato

NB. - L'Amministrazione non può formite ulteriori indicazioni sui programmi, ne consigliare i testi da usare per la preparazione.

Il Ministro Vigorilii

ALIEGATO 2

Schema della domanda di ammissione da inviaisi su caita da bollo da L. 200 al

> Ministero del lavoro e della previdenza sociale -Direzione generale degli affari generali e de $oldsymbol{t}$ personale - Servizio centrale Ispettoiato del lavoro - Divione IV — Via Flavia n 6 - Roma

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . . (prov. di . . . . .) di essere ammesso a partecipare al concorso per esann a quaranta posti di ispettore di seconda classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in economia e commercio

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32º anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto. (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite)

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in scienze economiche e commerciali in data. presso l'Università di di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comanie di (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione, i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi ili alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver ripoitato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali iiportate)

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara. . . . (secondo i casi: di avei prestato servizio militare . . . . .; di non avei prestato servizio militare perche non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perche, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo, o di inivio in qualità di . . . . . . . . . . ovvero perche informato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . . . in qualiti di dal . . . . . . . e che detto servizio e cessato a motivo di . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato,

e necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Per la prova orale di lingua stianiera, sceglie la lingua.

(francese o inglese o tedesca).

Il settoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione a ufficio periferico dell'Ispettorato del lavoro e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo.

Data . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) La firma dovià essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante Non e valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle noime sulla legali/zazione delle firme pre viste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(6579)

Concorso per esami a venti posti di consigliere di terza classe nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurispru denza o in scienze politiche.

# IL MINISTRO

# PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periterica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presideute della Repubblica 29 novembre 1956, n. 1563, sull'adeguamento degli organici del personale dell'Ispettorato del lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo a norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

# Decreta:

# Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso per esami a venti posti di consigliere di terzà classe nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, di cui al quadro 18 annesso al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennato 1957, n. 3, al quale possono partecipare i cittadini italiani di età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salve le elevazioni del limite massimo d'età previste dal quinto comma del presente articolo, che siano in possesso del requisito della buona condotta e dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, e siano muniti di diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche. Non saranno ritenuti validi altri titoli di studio, ancorchè superiori od equipollenti.

Ai fini dell'ammissione al concorso, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera d) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la preduzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, fissato all'articolo seguente.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al comma primo, è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decretolegge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

# 2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 (regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172);

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940 43 e della guerra di liberazione (regio decretolegge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1916, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1º novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1º novembre 1947, n. 1815, articolo 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

e) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

 $g)\ \mathrm{per}\ \mathrm{gli}\ \mathrm{alto-atesini}\ \mathrm{e}\ \mathrm{le}\ \mathrm{persone}\ \mathrm{residenti}\ \mathrm{prima}$ del 1º gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

h) per coloro che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

i) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

l) per i profughi dall'Africa Italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

m) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, numero 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

# 3) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17, regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglie numerose (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4):

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista. sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art 5);

5) a quarantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9), nonché per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 marzo 1945, n. 467. articolo 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, articolo 2);

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, numero 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art 18):

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 giugno 1951, n. 660), limitatamente termine utile per la presentazione delle domande di agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la ammissione erano già dipendenti di ruolo o dei ruoli

sto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nello provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fattidi Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

h) per gli alto atesini e persone residenti prima del 1º gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armaté tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9° e 10° categoria di pensione, di cui alla tabella A annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917 n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10a, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 5), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa.

i) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

6) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

7) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente Per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n 465)

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 6) e 7), che precedono, si cumulano tra loro purchè complessivamente non vengono superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, art 2). Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente numero 2:

8) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 ago- aggiunti. La disposizione non si applica ai dipendenti non di ruolo, quale che sia la natura del rapporto di impiego;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'auto 11tà, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decieto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settem bre 1947, n. 1220, art. 4).

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano la qua lifica non inferiore a quella di segretario aggiunto o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istru zione secondaria di secondo giado.

# Art. 2. Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio dell'Ispettorato del lavoro - Divi sione IV, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gaz zetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 200, secondo il modello allegato al presente de cieto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

- a) il cognome ed il nome;
- b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);
  - c) il domicilio:
- d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;
- c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
- f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni 21 dichiateranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici;
  - g) le eventuali condanne penali riportate;
- h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- 1) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione:
- m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del consabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dal concorso.

dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegranci non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa;

n) la lingua estera scelta.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

# Art. 3.

# Diario prove di esame e comunicazioni

Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e si effettueranno presso la sede di Roma, salva la facoltà di istituire altre sedi periferiche di esame, in relazione al numero degli aspiranti.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella Gazzetta Ufficiale.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

# Art. 4.

# Proie di esame

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una orale secondo il programma annesso al presente decreto.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge posti a loro disposizione dalla Commissione esaminatrice o preventivamente autorizzati con deliberazione motivata dalla Commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in corso. L'Amministrazione non assume alcuna respon- tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso

# Art. 5. Esito delle prove di esamo

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla piova orale.

La prova orale non si intende superata se il candi dato non ottenga in essa la votazione di almeno sci decimi

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candi dati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

# Art. 6.

Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che appiano superato la prova orole debbono tai pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio ispettorato del la voro, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i do cumenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta dal successivo art 9.

I tuoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 2, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale re sia la causa, auche se non imputabile al candidato, importa la mapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

# Art. 7. Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

La giaduatoria dei vincitori del concoiso, e dei can didati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previ denza sociale, sotte condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione dell'impiego. L'Amministra zione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riscriva la facoltà di sotroporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio con tinuativo ed incondizionato nell'impiego stesso.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori, l'Amministrazione tiene conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e degli idonei oltre i vincitori, sara pubblicata nel Bollettino ifficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso insertito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

# Art. 8.

# Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria lovranno presentare alla Direzione generale degli aftari generali e del personale. Servizio ispettorato del lavoro, entro il termine perentorio di trenta giorni ialla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti locumenti:

1) originale diploma del titolo di studio indicato ill'art. 1 del bando, od una copia autentica del diploma originale, ovvero il documento rilasciato dalla ompetente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesse. Non è valida la presentazione di certineati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autenticata dovià essere prodotta in pollo da L. 200;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 100. ilasciato dall'afficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia anora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita noi egistro di stato civile di un Comune italiano, petra essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo be essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preterenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato di cittadinanza Italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L 100 lal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento lell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in aluna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovianno attestate altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di immissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non interiore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno tendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la impertezione stessa menomi l'atti tudine del candidato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 grugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

- 7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non e valida la presentazione, in lucgo di essi, del toglio di congedo:
- A) per i candidati che abbiano già prestato ser vizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) orieto copia o estratto d l toglio matricolare (per i sottutherali e militari di truppa) in bollo da L. 200, masciato dall'autorità nulitare competente. Anche i candidati che siano stati informati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti,
- B) per 1 candidati che siano dichiarati « abili annolati» dal competente Con iglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o none debbano prestare servizio militare:
- 1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del toglio pratricolare militare in bollo da L 200, rilasciato dal distretto militare competente:
- 2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto, certificato di esito di leva in bollo da L 100, illasciato dalla capitaneria di porto competente;
- C) per 1 candidati che siano stati dichiarati ritormati o rivedibili dal competente Consiglio di leva.
- 1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certi ficato di esito di leva in bollo da L 100 rilasciato dal sindaco, contenente, moltre, il visto di conferma del commissario di leva;
- 2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di dal comandante del porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante e stato assegnato alla lista di leva marittima

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

- 1) copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 200, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualinche ottenute iell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di ser vizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato lipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterià l'indicazione del decreto d'inqua diamento. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere dell'Ispettorato del lavoro:
- 2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma; 3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pub blica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certi ficato di cittadinanza italiana, il certificato medico ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo il quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente antorità, possono produrre in carta libera i documenti li cui all'art. 27 della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953 n. 492. nurché venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza compro vante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imponsta di bollo

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente arti colo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art 7

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre Amministrazioni dello Stato, od Enti di qualsiasi natura.

# Art. 9.

Titoli che danno diritto a particolari benefici : prece denza o preserenza nelle nomine ed elevazione dei limiti massini di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle leva marittima), certificato di esito di leva in bollo vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed da L. 100, masciato dal commissario di leva e vistato assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decopromossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei conjugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

- a) gli ex combattenti della guerra 1915 18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100;
- b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 100 dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana;
- c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da illasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n 1172, ai sensi della circolare n. 427 da L. 100:
- d) gli ex combattenti della guerra 1940 43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (parti giani combatienti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, occasione di azioni di terrorismo politico nei territori 1. prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla boninca di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle torze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovianno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1º gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ov vero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;
- e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ar sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;
- f) i mutilati ed invalidi della guerra 1915 18 ovvero dei fatti d'arma verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di nuerazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei terlitori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli inva-

nati al valor militare e per merito di guerra, dei legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

- g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69 ter, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;
- h) gli ortani dei caduti per la gueria 1915-18 o del Ciornale militare ufficiale 1937, in carta bollata per i fatti d'arme verificatisi dal 16 genuaio 1935 in Atrica orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei tatti di Mogadiscio dell'11 genuaio 1948, o in delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di conime con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle foize aimate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96. gli orfani dei caduti civili per tatti di guerra, gli orfani dei caduti alto atesini che appartennero alle forme armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei caduti dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovianno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;
  - i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera f) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;
  - n i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un rertificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;
- m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle lidi in occasione di azioni singole o collettive aventi (vedove o nubili), dei caduti indicati nella precedente fini politici nelle Provincie di confine con la Jugosla-lettera h) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove via o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito

ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

- n) i protughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legisla tivo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947. n. 885. dovranno esibire l'attestazione prevista dal l'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1º giugno 1948 (Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da:L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;
- o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in se guito al trattato di pace, è cessata la sovranità del'o Stato italiano, i protughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai Prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I protughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Atrica italiana;

- p) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogri altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;
- q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;
- 1) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità istaelitica;
- s) i coniugati con o senza prole ed 1 vedovi con prole dovianno produire lo stato di famiglia su carta bollata da L 100 relasciato dal sindaco del Comune di residenza;
- t) i capi di famiglia numciosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera s), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art 6, che la famiglia ste-sa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i tigli caduti in guerra,
- u) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servi zio, su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a secondo l'ordine della graduatoria.

tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6 Detto documento non dev'essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 8;

- v) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L 100 rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;
- w) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplmare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Univers.tà o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente. Il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessa-
- x) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrie un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonché gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualitiche apportate nell'ultimo triennio Detto documento non dev'essere ripresentato per gli effetti del precedente art 8,
- y) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produire apposita attestazione su carta bollata da fire 100, dell'autorità militare.

# Art. 10.

# Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati in prova consiglieri di terza classe nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'Ispettorato del lavoro

L'Amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo en tro il termine stabilito, presso l'ufficio dell'Ispettorato del lavoro al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori la Amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei

# Art. 11.

# Periodo di prova

Il periodo di prova avià la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avianno compiuto con buon esito il periodo di piova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al piimo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di piova è computato come servizio di iuolo a tutti gli effetti.

# Art. 12.

# Commissione d'esame

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) di un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non interiore a consigliere di Stato o corrispondente;

b) di due docenti universitati delle materie com prese tra quelle su cui vertono le prove d'esame;

c) di due impiegati dei ruoli della carriera direttiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un impiegato dei ruoli delle carriere direttive del Mini stero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe o equiparata.

Alla Commissione saranno aggiunti uno o più professori insegnanti le lingue estere di cui al programma di esame.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 ottobre 1958

Il Ministro: VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addl 25 novembre 1958 Registro n. 5 Lavoro e previdenza soc., foglio n. 238. — Baroni

ALLEGATO 1

# PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso a venti posti di consigliere di terza classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del laroro, riservato ai laureati in giunismi udenza o in scienze politiche.

# 1 PROVE SCRITTE

- a) diritto del lavoro;
- b) legislazione sociale;
- c) diritto amministrativo.

# 2. PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà sul diritto commerciale, sull'oconomia politica, sulla statistica metodologica, su elementi di diritto penale (la legge penale; codice e leggi complementari; la legge penale nel tempo e nello spazio; il reato in generale; delitti e contravvenzioni, dolo e colpa, le pene; nozione di pena, pene principali ed accessorie; i delitti contro la pubblica amministra-

zione), su elementi di procedura penale (nozione del processo penale, azione penale, esercizio dell'azione; querela, polizia giudiziaria, sentenze e oidinanze), su elementi di contabilità di Stato, nonche sulla lingua fiancese o inglese o tedesca a scelta del candidato.

 $NB. \leftarrow 1$ 'Amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sui programmi, ne consigliare i testi da usare per la preparazione.

Il Ministro: VIGORELLI

ALLEGATO 2

Schema della domanda di animissione da inviarsi su carta da bollo da L. 200 al

> Ministero del lavoro e della previdenza sociale -Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale Ispettorato del lavoro - Divisione IV — Via Flavia n. 6 - Roma

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di lamea in giurisprudenza (o in sienze politiche) in data . . . . di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscritti nelle accontine o della cancellazione, i candidati minori di anni 21 dichiarcianno se siaro o ineno incorsi in alcina delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali irportate).

Con ligualdo agli ebblighi militari, dichiala . . . . . . . . . . . . (secondo i casi di aver prestato servizio militare di leva, di essere attualmente in servizio militare prosso . . . . . . . . , di non aver prestato servizio militare perche non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, opparo perche, pur dichiarato «abile arrinolato», gode di congedo, o di finivio in qualita di . . . . . . . , ovvero perche riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . . . . in qualita di . . . . . . . . dal . . . . . al . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . . . . . . . . . . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Per la prova orale di lingua stramera, sceglie la lingua . . . . . . . (francese o inglese o tedesca).

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione a ufficio periferico dell'Ispettorato del lavoro e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1760. Per i dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(6580)

MOLA FELICE, duettore

SANTI RAFFAELF, gerente